Prezzo di Associazione

Le necocitation non disdette si intendino rimbovità. Una copia in tetto il regno can-lesimi fi.

# os di pri de de pri de de la companya de la company

GIORNALE RELIGIOSO-POLITICO-SCIENTIFICO-COMMERCIALE

i como la saporimicali e la innuncioni si ricevono esclusivamente all'afficio del giornale, in via Gorghi a. 28, Udine.

Prezzo per le laserzi

nel corpo del giornamo per di riga o spacifi di riga canti di In terna pagina; depe (in me del garente, cent 20. — Indus-ragina corbà 10; — Indus-pagina corbà 10; — Indus-pagina corbà 10; — Indus-pagina corbà 10; — Indus-pagina corbà 10; — Indus-

Si publica tatti i gio festivi. — I mancon attribuono. — Letta Zo ib<u>er beille keul</u>

# Il nostro sequestro

D'ordine della R. Procura presso questo Tribunale dagli agenti di P. S. venue sequestrato il foglio di sabato 25 settembre; unmero 216 del Cittadino Italiano, e scomposti i caratteri dell'articoletto "Re anticloricale , che era inscrito nella colonna III della III facciata. Il signor Baratti leggendo quell'articolo ha creduto di scoprire parole e concetti che suonano evidentemente ingiuria ed offesa alla sacra persona del Re, sebbene con frase ironica espressi.

Attendiamo tranquilli che venga avviata l'aziono penale; e quantunque per dovere di giustizia dobbiamo confessare che l'articolo venne da noi composto colla forbice e non colla penna, crediamo di non essero cadati in errore ritenendo che in quei brevi periodi esaminati tanto partitamente quanto più spiccatamente nel loro complesso non vi sia proprio nulla di quanto ha creduto di vedere il sig. Baratti, perchè si tratta di un grido emesso in una dimostrazione da piazza, con di una frase detta dal Reod a Lui attribuita.

### I Papi e l'indipendenza italiana

E' useito nou ha guari un libro che ha per titolo: I Papi difensori dell'Indipendenza italiana descritti da un diplomatico presso la Santa Sede. E stato stampato e edito dal sig. Michele Lovesio. che sta in Roma in via S. Giacomo 12-14.

La Civiltà Cattolica ne serive quanto segue:

« La sua importanza è tanto in oggi più grande che esso è tutto inteso a dimostrare con la incluttabile evidenza dei fatti i i Papi, essere'stati mai sempre i difensori dell'italica indipendenza. >

APPENDICE

### I PARIA DI PARIGI

XVII Il laccio.

L'antico passeggiero del Franklin si ristorava infine dei molti anni di miseria che aveva traversati.

Il'nome di Luigi Taden dissimulava abtastanza quello di Visconte de la Handraye inutilmente fino allora reclamato dall'erede dei milioni di Filippo Monier.

Egli sentiva che Luciano Ramons teneva nelle sue mani il suo avvenire, ma non poteva trattenere i moti di una viva imputienza quando alla sera Ramons, stanco ed accasciato, cateva su una sedia mormorando:

Nemmeno oggi.

accascinto, cadeva su una secia mormo.

— Nemmeno oggi.

Poscia riprendendo l'energia l'agente diceva al suo compagno:

— Pazienza e perseveranza; è solo con questo che riusciremo. Noi non possiamo correre addosso alla fiera; noi con possiamo correre addosso alla fiera; noi con possiamo che attenderla al varco. State, ampre all'erta; tutto può divenire inganno contro di voi; come tutto può divedire un indizio contro di lui.

di voi; come tutto puo urvento da contro di lui.

Ramons raddoppiava di attività e di zelo Ramons radooppiava di attività e di zero o faceva sforzi di abilità non comuni per riuscire nella difficile impresa che fsi era volontariamente assunta.

Tra l'altro un giorno travestilo da chincagliere si eru "tecato" al palazzo del falso Amany, aveva ciarlato a lungo con Ger-

barbariche valicarono le Albi sino alle ultime invasioni straniere che cosa è mai la storia d'Italia ? il coraggioso intervento dei Papi per respingere gl'invasori. Non neghiamo che l'unità nazionale si sarebbe forse effettuata da secoli se o gli Unui, o i Goti, o i Vandali, o i Longobardi tuttaavessero invasa l'italiana penisola, ma quell'unità sarebbe stata foudata sull'intera distruzione della razza latina; la quale, come che spervata dai vizii e avvilita da interminabili disastri, fu la razza, che rigenerata del Cristianesimo, portò nel mondo la civiltà: «Senza i Romani Pontefici sarebbe scomparsa, ognio traccia di umane lettere e non vi sarebbei stata ai giorni nostri una lingua italiana. I venerandi chiostri non avrebbero dato alla luce le cronache del medio evo, le università non avrebbero servito di asilo alle lettere ed alle scienze, e neppure una storia qualsiasi avrebbe ricordato ai posteri le gesta di una gente scomparsa dalla scena del mondo; Dell'Italia degli Italiani non sarebbe forse giunto fino a noi neppure il nome. > « L'azione benefica e salvatrice, del Pa-

pato appare tanto maravigliosa che i mezzi per esso adoperati non furono che morali; rarozmateriali. « I Pani con la prudenza. coi coraggio e con la sapienza opposero un argine insuperabile a tanti torrenti devastatori ; esposero impavidi la propria persona quando quello era l'unico mezzo per isviare la distruggitrice flumana; si catti-varono con le virtu l'amore del popolo scoraggiato ed oppresso; animarono, consi-gliazono, aintarono i principi finitimi, crearono alleanze, bandirono guerre sante, predicarono crociato, allestirono flotte, agguera rirono eserciti, indossarono a mo' di dire la corazza e cinsero la spada in difesa dell'indipendenza dell'Italia e della cristiana civiltà. » Con un bracció, per opera dei Cavalieri gerosolimitani tenuero a bada in Oriente l'Islamismo, coll'altro opposero una diga a difesa dai Cavalieri teutonici alle. incursioni dei Barbari a settentrione. Go-

mano e l'aveva trovato degno del auo padrone, e non tardo molto a formarsi la convinzione che era il complice di quanto era accaduto da qualche tempo nella famiglia del milionario.

Una sera Luigi Taden mentre leggeva un libro procuratogli da Ramone, tanto per ingannare le lunghe ore di inazione, senti battere leggermente alla porta.

Corse ad aprìre: un giovinetto di una dozzina d'anni gli porse una lettera di rozza apparenza, e disse che aspettava una risposta.

Luigi Taden l'aperse e lesse:

— Se voi desiderate informazioni sui precedenti di Giovanni Sinden trovatevi questa sera alle undici sul ponte di Notre Dame Un uomo vi aspettera appoggiato al parapetto. Voi direte a lui: America; egli vi rispendera: Parigi, — Se verrete accompagnato non troverete nessuno; i fatti che vi si devono comunicare sono di natura al tutto confidenzale: »

— Dita a chi vi manda che sarò esatto.

tutto confidenzale. »

— Dite a chi vi manda che sarò esatto. Così dicendo porse una moneta al piccolo messaggiero che si allontano saltelloni giù

per la scala. Luigi Taden si vesti in fretta ed usci; ndo a pranzare in una trattoria della con-ada e sul far della sera si recò in una

chiesa a pregare.
Sentiva bisogno, così vicino, come si credeva, alla meta, di espandere la piena del
suo cuore.

suo cuore.

Quando l'ora della chiusura venne, uscled aveva ancora più di due ore di attesa e andava passeggiando, tanto per far ora, senza avere una meta determinata.

Una sola volta gli venne in mente l'affanno in cui sarebbe Luciano Ramons per non trovario in casa a quell'ora tarda; ma chi avrebbe potuto far colpa a ini, yaro Vi-

« In effetto dal giorno che le prime orde | rusalemme, Costautinopoli, Belgrado, il Garigliano, Ostia, Otranto, Leguano, Lepanto, Vienna sono nomi che richiamano altrettante glorie del Papato e altrettanti eroici sforzi dei Romani Pontefici per salvare non che l'Italia ma l'Europa intera dalla conquista d'armi straniere. Si guardi come il genio e la munificenza dei Papi, quando l'Europa ora avvolta nelle cupe ombre della barbario, proteggessero i cultori delle Arti Belle, e contribuissero al rinascimento del pensiero italiano, è si avrà la prova più splendida dell'azione eminentemente incivilitrice di una istituzione che il mondo non potrebbe, dove fosse possibile, vedere scomparsa senza che con essa scompata la società medesima.

«Si accusano i Romani Pontefici di nvere chiamato in Italia le straniero. Questa accusa è altrettanto ingiusta che ridicola Iunauzi tutto nessun popolo è stra-niero pel Papato, destinato da Dio ad essere la mistica arca dei popoli battezzati. Per esso Carlo Magno, che scende dalle Alpi per disfare i Longobardi, o i francesi che impugnano le armi per debellare le masnade garibaldine a Mentana, sono suoi figli, come sone suoi nemici le orde di un Desiderio e le bande dalle camicie rosse. Il Padre comune della cristianità aveva ben diritto di chiamare dall'Oriente come dall'Occaso, del Settentrione o dal Meriggio i difensori della sua causa contro gli oppressori delle sue inviolabili ragioni. D'altra parte come avrebbe potuto egli, il Papa, sorrano di piccolissimo Stato, e con esigni mezzi materiali far fronta a nemici di gran lunga più possenti? Dimestrollo abbastanza lo slancio sfortu-nato di Carlo Alberto, battuto a Novara nel 1848. Sarebbe stato meglio che egli non dicesse: l'Italia farà da sè; ma nessuni storico accuserallo della patita disdetta in tanta disparità di forze.

 L' ingiustizia dell'accusa appare tonto più odiosa quanto che il liberalismo italiano non trova nulla da ridire in Vittorio Emanuele che, riconescendo l'interiorità numerica delle proprie forze dirimpetto a

quelle dell'Austria, chiamò l'esercito francese cel sagrificio di due provincie. No vale il dire che quella pattuita alleanza era un indeclinabile necessità per ettenore l'indipendenza italiana, perchè anche i Romani Pontefici, se chiamarono il lero aiuto gli stranieri, noi fecero che per tutelare l'indipendenza della Sede Papale di tanto superiore alla politica d'Italia, quanto l'ordine religioso, interesse universale del mondo, sovrasta all'ordine puramente politico di una sola nazione.

«Tal'è il tema che il ch. Diplomatico ha svolto con maestria di stile, e con imparzialità di giudizii che gli fanno onore, due pregi che, congiunti all'eleganza dei tipi e al buon gusto delle illustrazioni, rendono il suo lavoro interessante, attraente, gradevole e degno di correre per le mani della gioventù italiana, che dai manipolatori di storio liberalesche ha finera appreso a non vedere nel Papato che il nemico della patria, l'alleate delle stranitre, il cancro della civiltà. >

### CONGRESSO ANTISEMITICA

Un congresso antisemitico internazionale fu tenuto nella scorsa settimana a Bukarest, in Rumenia.

Ecco, a titolo di curiosità, le risoluzioni adottate in quell'adunanza;

li congresso antisemitico internazionale, riunito a Bukarest approva, e fa voti perchè venga propagato ed eseguito quante segue :

1. Gli ebrei sono riconosciuti indegni di più oltre rimanere in Europa in mezzo alle popolazioni.

2. Fino a che non si trovino i mezzi di cacciarli dagli Stati europei, il congresso impone ai suoi adepti di Romania, di Francia, di Uugheria e di tutti gli altri Stati che aderiranno allo sue deliberazioni, di chiedere ai loro governi e alle lore Camere:

a) Di non lasciar accordare dallo State,

scopte de la Haudraye, di non aver esitato quando si trattava di afferrare finalmente il filo che poteva condurlo ullo scioglimento da tanto tempo invano cercato?

intanto era scoppiato un temporale; il tuono rumoreggiava e l'acqua si rovesulava a caimalle.

a catinalle.

Dieci ore e mezza adonarono; e senza preocciparsi del diluvio che lo inzuppava fine alle ossa Luigi Taden si avviava passo passo al ponte di Notra-Dame.

Quando vi giunse il flume rumoreggiava sinistramente di sotto.

— Qual morte orribile, cadere stanotte nel finma t.

nel fiume Ma ad un tratto resto come stranamente sorpreso, di aver avulo questo pensiero, e disse a se stesso:

— Perche pensare al male quando sono tanto vicino alla desiderata meta fattanto da lunge la voce di un avvinazzato che man mano si andava avanzando, i cischiava si brotatii da trasca ella

zato che man mano si andava avanzando, si mischiava ai brottolii del tuono e allo scrocciar della pioggia.

Il giovane trasali; nell'ubbriaco che si avvicinava doveva egli trovare il rivelatore che si era annunciato nella lettera?

Lantamente e rasentando la muraglia il nottirno cantore si avvicinava al ponte di Notis-Dame.

Didis, l'ubbriacone, aveva senza diubbio bevuto qualche biochiere d'acquavita affine

D'dis, l'ubbriacone, aveva senza dubbio bevulo qualche bicchiere d'acquavita, affine di dirsi la forza di compiere la sua impresa. Quando scorse il giovane disse a sè stesso:

— E se egli si difondesse:

I miserabile trasse fuori dalla tasca un pezce di ferro cui si adattava benissimo il pugni stretto, e continuò ad avanvarsi.

Non cantava più.

In breve i due fureno di frente l'uno all'altra.

- America / diese Denie. - Parigi / replico Taden. - Che volete

- Parigi! replico Taden.
- Che volete!
- Le prove cho Giovanni Studen e Amaury de la Haudraye sono la stessa persona.
- Ma una volta avute queste prove, mi farete rico?
- Ricchissimo.
- Qual parte fareste a chi vi fornisse le prove richieste!
- Un milione!
- Un milione, ripetè Denis; a pensò tra sè: e dire che mi avevano offerto mills lire per sbarazzarii di costui!
- Ebbone? domando Taden.
Dopo un quarto d'ora di perplessità Denis, senotendo il capo come se avesse preso una improvvisa risoluzione rispose:
- Va bene; accetto.
- La carte a me.
- Ma io non faccio nulla senza garanzia.
- La mia parola.

Le carte a me.
Ma io non faccio nulla senza garanzia.
La mia parola.
Non mi basta; voglio la vostra firma; firmatemi una obbligazione col nome di Visconte de la Haudraye.
Taden si avvicinò ad un lampione.
La pioggià andava cessando e il romoreggiare del tuono si perdeva in lontananza.
Il riuvan: trasse da un portafoglio un foglietto di carta ed un lapis e acrisse una obbligazione che presento a Denis.
Appena questi l'ebbe presa colla sinistra che cella destra armata del ferro assesto un formidabile colpo al capo del giovane il quale cadeva senza gettare un grido.
Spaciato! esservo l'ubbriacone. E prese il corpo del giovane tra le braccia, lo collocò sulla spalletta del ponte e con una vigorosa spinta lo fece cadere riverso nel flume gonfio e spumeggiante.
Continua.)

dai diatretti o comuni, nessuna concessione setto nessuna forma agli ebrei, nemmeno sotto un nome a prestito.

b) Di non accordare nessan ufficio salariato dallo Stato, dal distretto o dal comune, a nessun ebreo, nè alle Società di assicurazione, nè alle banche, ecc.

c) Di non vendere proprietà agli ebrei, di non accordar loro il diritto di affittare terreni, case, nè molini (e che nessuno altresi affitti agli ebrei nè case, nè terreni, nè osterie.)

d) Di interdire agli obrei di tenere stabilimenti, come i ristoranti, alberghi, caffe, fabbriche di spirito, spacci di vino, e di impedir loro di essere fornai, speziali, negozianti di grano, medici e farmacisti.

e) Di indurre i ministri di qualunque religione perché propaghino tali idea fra i loro parrocchiani, e i professori delle scuole, perchè non comprine nulla da obrei e non prendano alcun istraciita al loro servizio.

f) Tutto le nazioni che adoriscono a questo decisioni devono intervenire presso i loro governi perchè siano fatte dello leggi in questo senso e devono formarsi in esse dei comitati che, con petizioni collettivo, chieggano l'applicazione di questo deci-

### NOSTRA CORRISPONDENZA

Renave. 24 settembre 1886.

Processo pei fatti di Bolzanetto — Causa Della Vallo — Barzaghi — Invenzione — Disgrazia Farto.

Nello due riviere, - Disgrazia - Ospiti illustri -- Un cano idrofobo ?

Parial a suo tempo dei fatti successi a Bolzanetto il 16 maggio p. p. fra alcuni soci di quella società cattolica e altri ap-partenenti a società liberali. Quest'ultimi ritornando da uma festa che ebbe luogo in quel giorno a Pontedecimo passando per Bolzanetto presero a motteggiare alcuni soci della società cattolica gettando contro di loro anche delle pietre. In quel mentre capitò il Presidente della società cattolica di Rarebico a i liberti. sig. Barabino e i liberali aliera inveirone per salvarsi fu cost terocemente cho egli coi colpi del qualo terì alcuni dei suoi assalitori.

Si istruì in seguito a tali fatti processo che ieri ebbe principio avanti la II sezione del nostro Tribunale Correzionale.

Gli imputati sono:

Barabino Andrea tu Giuseppe, d'anni 35, vermicellaio; Scotto Giuscoppe fu Giacomo d'ann 21, muratore; Cabella G. B., d'anni 27. Lo Scotto ha domicilio a Rivarolo, gli altri 2 a Bolzanetto.

Il Barabino è imputato, secondo l'atto di accusa, di ferimente volontario, per aver il 16 maggio p. p. in Bolzanetto esploso due colpi di rivoltina, uno dei quali andò a ferire al ventre certo De Pietro Giovanni,

che ne sofferse una malattia di 30 giorni. Si ammette pel Barabino la circostanza di aver commesso il ferimento per eccesso di difesa e nell'atto di respingere una massa di persone che tentavano introdursi in sua casa. E gli altri due poi avendo, nelle auddette circostanze di tempo e laoge di correità, fra di loro e con altri rimasti ignoti, fracassata a colpi di pietra una quarantina di vetri nel locale della Società cattolica e nella casa del Barabino, che gli arrecurono un danno di lire 50 circa.

Il Barabino è difeso dagli avvocati Ca-veri e Ponsiglioni; gli altri dagli avvocati Macaggi, Carcassi e dal deputato Pellegrini, l'estirpatore dei clericali. Non faccio per ora previsioni, amo veder la fine del pro-cesso e ve ne scriveto, con qualche commento se na sarà il caso.

Ieri cominciò pure avanti il Tribunale Civile la causa del portière Della Valle custode del Palazzo Dacado contro Barzaghi autore del monumento a Vittorio Emanuele, che s'erge in Piazza Corretto, e della quale vi tenni più volte parola.
L'avvocato Salvi difonsore del Della Vallo, feco il primo riassunto dell'andamento dei due concersi pel monumento e chiese che il Tribunale volesse aumentere cianua cantitali di prova testimoniali dai

cinese ene il Tribunale volesse animettere ciaque capitoli di prova testimoniali dal quali avrebbe dovuto emergere la luce. Presentò inoltre alcune lettere di artisti e scultori primari che chiedavano consigli, appoggi e benevolenze al Della Valle.

La parte avversa si oppose all'ammessione dei capitoli e il Tribunale deve era deci-dere sutl'incidente.

Anche il vostro Cittadino parlò del-l'invenzione di un belga consistente in uno strumento che applicato al piano tra-scrive la musica che sullo stesso si suona.

L'invenzione non è nuova. Infatti un ottimo amico mio di San Francesco d'Albaro, ottano amee ine di san Francesco d'Atoare, Enrico Tomasinelli, invento una simile macchina fin dai 1883 che poi son perfe-ziono perche dove attendere agli studi di farmacia a cui si è dedicato.

Il meccanismo è rinchiuso in una cassetta lunga 0.45, targa 0.32, alta 0.20. Sulla cassetta è fissato un movimento d'orologeria che serve a far scorrere la carta sulla quale vien trascritta la musica che si eseguisco sul piano. La carta è regolata nella corsa da 3 metronomi indipendenti uno dall'attro i quali a seconda del tempo in cui si suona tagliano le battuto.

Del meccanismo interno non vi posso per ora parlare, per ragioni facili a com-

prendersi

L'applicazione di questa macchica ad un organo o piano-forte, non altera nessuna parte dello stesso e si limitorebbe ad una parte unito seesso d'ai manaceo da appendice ni tasti, a un pedale che servirebbe a tagliare il tempo e regolare l'andatura della carta, senza ricorrere ai metronomi, quando chi suona sia un buon, tempista ed un esperto improvvisatore. La un esperto improvvisitore. La stessa macchina può occupare il centro del coperchio del pianoforto senza dure nessan fastidio; anzi servirebbe di adornamento. Con questo strumento si avrà scritta la musica anche se si suonassero pezzi a 4 o a 6 mani.

Ho insistito ad avere questa piecela spie gazione del Tomasinelli e spere che gli altri giernali la riprodurranno perchè cnora un giovane italiano altrettanto modesto quanto ingegnoso.

Certa Musso Caterina sessantenne abi-tante a Bayari, scendendo ieri mattina dalla scala di sua abitazione coso un piede in fallo e cadde battendo la testa su di un gradino così fortemente da rimanere cadavere sul colpo.

Quali conseguenze produce l'ubbriachezzal Bortolomeo Desveah l'altro ieri bevve più dei solito e sentendesi mancare le forze si addormento nell'atrio di una casa in via Giulia, Svegliatosi qualche tempo dopo si trovò alleggerito dell'orinolo e catena; d'oro del valore di più che 200 lirei il Dervah non ebbe che la magra consolazione di de-nunziare il furto patito alla questura, e promiso in cuor suo che d'ora innanzi non berrà più vino!

Nelle due riviere.

Povero bimbo! A Nervi iori mattina uno vispo bambino di mesi 19 si trastullava presso un mastello da muratore pieno di acqua: non si sa come il poverello vicaddentro rimanendovi annegato. - Figuratevi il dolore dolla madre, quando dopo qualche ora non vedendo più il bimbo e audatene in cerca, si accorse della di-

A Portofino giunse ier l'altro il Principe A rotoune giunse les l'atto il rithètie Federico Guglioino di Germania, colla sua consorte e le di lui figlio. — Le Loro Altezze si fermeranno per qualche tempo in quel delizioso paese e il nostro sindaco si rechera prossituamente a far loro visita.

Nella frazione di S. Quirico (Pontedevento contro un povero ragazzo e ne a-vrebbe tatto, Dio sa quale strazio, se il custede del Cotonificio Deferraci certo Risso Gluseppe membro della Società Operaia Cattolica non avesse afforrato il cane costringendolo a lasciare la preda.
Il cane fu ucciso col consenso del pro-

Il bravo Risso meriterebbe davvero una decorazione, ma in questi tempi di clerica-lismo invadento correrà rischio invece di essure multate dietro istanza di qualche fikantropico membro della società protettri-ce degli animali. Se ne vedone tante!!!

Per finire. Un signore in Plazza Carlo Felice do-manda ad un cocchiere di piazza:

Di grazia qual'è la strada più breve per recarsi alla stazione?

- Questa, rispose il cocchiere, indicando la sua vettura. Namo.

### TTALIA

Fano — I radicali sono furibondi perchè un certo Giuceppe Paoli di Fano non permise alla vedova di Terenzio Mamiani di apporre una corona alla lapide del suo palazzo, ove nacque il celebre cospirato: o e sofiata.

La si chiama temeraria ripulsa! e la si dà come un argomento del ridestarsi della setta clericale!

La Tribung tira a palle infuocate contro

La Tribuno tira a palle infuncate contro quel Paoli, il quale ebbe il torto di non sapere, che oggi, grazie all'anticlericalismo, non ti è più padroni nemmeno della propria cara

Roma — Il Monde ha da Roma 21: Il Sauto Padre si adopera attivamente per riuscire ulla fondazione di una grande Università nel Palazzo Apostolico Lateranese, per gli alti studii scientifici e letterari del elero. L'alta direzione di detto latituto che prenderà il nome di Università Leonina, sarà affidata al Cardinale Mazzella.

— Il giorno 3 ottobre i coccapielleristi daranno un gran banchetto all'Alhambre al Tribuno. Assisterauno 1200 co-amensair.

Napoli - Dopo usa seduta burascosissima il Consiglio comunate di Napeli con 32 voti contro 21 approvò la condotta del Sindaco Anore e la occupazione dei Mona-stero della Sapiensa. La città è agriatissima.

secto dena capsensa. La città è agitationa. leri gli sottelericali promosero nua di-mestrazione na il popolo reagl potentemente. Successe un conflute, che vence sudato dallo guardie e dai carabiliteri. Si sequestrò una bandiera del circali. Constante Professione. andiera del circolo Giordano Braco. Mancano i particolari.

### ESTERO

#### Austria-Ungheria

Ieri conforme aile disposizioni del programma, ebbe iuogo la solennità dello primento del monumento all'ammiraglio Tegethoff, il vincitore di Lissa, alla presenza Imperatore, della coppia dei sreditari, degli areiduchi ed arciduchesse di tutti i ministri, alti diguitari, corpo diplomatico, rappresentanze, deputazioni anche estere a di commilitori. Parecchie migliaia di persone.

L'imperatore passò in rivista le truppe schierate fra i concenti dell'inno austriaco.

Il vice - ammiraglio Sterneck, quale presidente del Comitato al monumento, tenne all'imperatore un discorso nel quale, dono aver brevemente accennato alla genesi dei monumento e ricordati con lode i meriti di

Tegethoff, disse:
« Possa lo spirito di Tegethoff animare «mai sempre il valoroso esercito e la flotta «di Vostra Maestà, e la sua brillante - etella della Vittoria risplendere eternae mente su di noi nelle lotte per l'imperae tore e per la patria. »

L'imperatore rispose ringrasiando tutti quelli che si resero meritevoli nel compimesto del monumento; e soggiunse: « In a questo monumento avvi la perenne memoria e non solo dei servigi e degli alti meriti
che soli fanno epoca nella storia, prestati a me ed alla monarchia dal vice ammirae glio Tegethof; mu unche della marina la « cui storia è tanto intimamente congiunta col nome di Tegethoff.

Ci furoso altri discorsi : dece di che per ordine dell'Imperatore, caddero la teude, mentro la truppa presentava le armi, le bande intuenavano l'Inno popolare ed un coro di cantori cautava il Tedeum.

### Francia

I giornali continuano a biasimare la Commissione del bilancio per aver coppresso i crediti al clero in Algeria e io Tu-Dinia.

La République Française dice che gli interessi della Francia non potrebbero essere maggiormente trascurati.

Se il Cardinal Lavigerie lascinase la Tunisla, ove insegna agli arabi la civiltà e la lingua francese, sarebbe rimpiazzato da un amministratore apostolico italisuo.

I francezi non sarebbero più in cass loro nolla Reggenza.

Mai nulla servi meglio agli interessi antifrancesi in Africa quanto la Commissione del bilancio.

La République Française dice che essa . i anni amici, benchè liberi pensatori, protestano contro la decisione presa dalla Commissione del bilancio.

### Germania

· La Corte di Breslavia, ha condannato il deputato Kriteker al pagamento di marchi 1501, coi relativi frutti, in favore del fisco,

somma rappresentante l'indennità popolare ricevuta dai deputato.

Per ben comprondere questa sentenza é mestieri sapere che in Germania parecchi deputati al Reichstag, poveri, ricevone dai loro elettori i mezzi per poter vivere alla capitale, durante i lavori parlamentari.

Il principe di Bismarck ha fatto processare tutti questi deputati sussidiati dal popolo : uno di essi. Kräcker, è stato dunque condanuato a pagare allo Stato, e per giunta cogli interessa, la somma dei sussidii datigli da suoi elettori.

- Durante il banchetto tenuto a Friburgo in Germania, in occasione dell'ingresso solence di mons. Roes, il ministro Nokk espresse la speranza nel ristabilimento di un accordo completo fra la Chiesa e lo Stato.

### Cose di Casa e Varietà

#### Una nobile lotta

Che nel combattere contro un'opinione che non sia la nostra, un partito che non sia il nestro, persone che non ia pensino a modo nostro, si giunga talvolta a trasceodere, può fino a un certo punto passarsi. Ciò sia detto, ben s'intende, astrattamente e senza considerare da qual parte sia la veri à e la giustizia. Ma che in simili lotte s'abbiano ad adoperare i mezzi più bassi, le armi prù disonoravoli è ciò che nesenti onesto può approvare nè tollerare,

Diciano questo a proposito degli attacchi recenti o del rirudire, della guerra che il signor Valussi e compagnia bella muovono alle opere di S. Spirito. Questi signori non accontentandosi degli allori immortali che si ripromettono dall'adoperare le armi contro cadaveri verminosi, vollero a modo di episodio, iniziare un altro periodo di ostilità contro quell'istituto udinese che ha il torto massimo di portare in fronte il nome di cattolico, contro il sacerdote che per tenti anni lavorò a fine di vader effettuato quello che dovrebbe essere il voto, non dicismo di ogni cattolico, ma d'ognuno cui stia a cuore il benessere del paese.

Propostisi dunque di combattere ci si misero questi signori e senza darsi punto pensiero dei mezzi, anzi dandosene ben troppo, ma senza poi curarei se tali mezzi erano corrispondenti a quello leggi di giustizia la più comune cui è tenuto ogni avversario che rispetti un po' la dignità umana, non escluso chi è invaso da rabbia anticle-

La dimostrazione di lunedi gimerra, uno splendido documento di quanto possa l'ira cieca di partito. Se mai un giorge il signor Valussi giuogerà ad usare della riflessione, dovek arrossire al ripensare come un nomo che la pretende a mentore in ogni cosa, traboccante d'esperienza e di cognizioni, abbia potato ricorrere a mezzucei da biricchino per combattere i suoi avversarii. Da vero che far consistere le proprie glorie nel raccogliere qualche centinato di monelli e nell' intigarli, dietro conveniente rimunerazione, a gridare morte ai gesuiti, morte ai preti, morte a Dal Negro, è un seguo di indebolimento di facoltà troppo pronunziato. Capines bene il aignor Valussi che qualun-que che volessa lavares la veglia potrebbe rinscire boussimo a porre insieme una bella sera un coro di morte a Valussi il più fragoroso e il più spontaneo del mondo.

Visto che la piazzata ribalda era riuscita a nulla, poiché non souo le grada di abbasso o di morte che distruggano un' istituzione od una persona, i valorosi paladini, con in capo il Direttore del Giornale di Udine ricorsero ad un altro mezzo, nobile al pari del prime.

Manifesialasi ora una fese di effarza. scenza sattaria contro i gesniti, l'occasione parve opportunissima per far torsare auche questi a danno di S. Spirito, Il Giornale di Udine, con quella sua strategia sompre nubite, commund ad insunuare che l'Istituto di S. Spirito deven passare in mano si ge-suiti; poi l'altr'ieri dava la cosa come certa, sicura, e poneva all'erta gli udinesi contro questo pericolo terribile sovrastante alla città. Forse, mentre seriveva quel suo articulato col titolo di all'erta, non avrà mancato di ridersels, si sarà soffregate le mani, con la soddisfazione del vecchio settario, che non rifugge da nessun mezzo, pure illecito, per veder abbattuto oio che egli odia e abborre. E' molto probabile tutiavia che egli abbia fallato i conti, giacaprire gli occhi sulle vere intenzioni di chi le adopera, Ad ogni modo, quand' anche riesca nel suo scopo, e giunga, come è suo desiderio, a sullevare la piazza contro S. Spirito, che avrà per questo? Non otterrà che di avvantaggiare la causa nostra ; giacchè chi ha duopo di ricorrere per riuscire noi suoi intenti bisogus ben dire che mauchi di mezzi migliori, e quando una causa ha duopo di tali sostegni per sorreggersi, da prova di essere ben infeliec. Ci si provi che abbiamo torto.

li postro smatissimo Direttore è stato colpite da grave lutto famigliare per la immatura morte di un fratello, Compagni nell'aspra lotta che ebbe a sestenere e partecipi ognora delle ineffabili nmarezze onde fa ripieno, specialmente negli ultimi tempi, il R. sacerdote Gio. Dal Negro e delle scarce giois che quelle amarezze temprarono, i redattori del Cittadino Italiano a lui si associano con tutta l'anima anche in questa dolorosa prova cui il Signore ha volute cottoporlo e invitano gli amici lettori e in modo particolare i RR. Sacerdoti u suffragare l'anima dell'estinto.

#### Il sequestro

del foglio di sabato è il III che è toccato ul Cittadino Italiano nei 9 appi di sua Tits. Il cronista spera, anzi è fia d'ora intimamente persuaso che questo Ill sequestro avrà l'esito dei due precedenti, finirà cioè con un non farsi luogo a procedere. Ci vuole infatti l'occhio linceo del R. Fieco o l'animo astioso del Giornale di Udine per vedere nell'articoletto incriminato quello che è semplicemente... invisibile, vale a dire una of-fesa al Re.

### Morte improvvisa

E' morto improvvisamente il presidente del Tribucale di Tolmezzo cav. Eustacchio Savio.

#### Affrancazione lettere

La locale Direzione delle Poste ci prega di avvertire ancora una volta il pubblico che le lettere tutte dirette alle località di Pagnacco e frazioni, Pavia di Udine e frazioni devono venire affrancata con cent. 20 e non 5 soltanto essendo Pagnacco e Pavia d'Udine Uffici postali di 2.a classo, non già Collettori dinandenti dal distretto Postale Udine. Ciò è bene sis-reso noto onde ovitare ai destinatari il pagamento delle so-pratesse che colpiscono le lettere insuficientemente affrancate.

### Avviso d'asciutta

Il Conserzio Ledra-Tagliamento avverte che pei lavori di espurgo e di riparazione occorrenti nei canali di esso Consorzio verra data l'asciutta ai capali stessi della sera del 10 a quella del 16 ottobre p. v.

### Salute pubblica

Durante le uitime 48 ore non venne denunziato nessun caso di cholera nè in città ne la provincia.

#### Apertura delle Souole classiche teoniche e magistrali

Si rande a pubblica notizia che col primo nttobre proseimo si dara apertura a tutti gli istituti di intenzione secondaria clussica tasnica e della magistrale, cice al R. Lic. -Ginassio di Udine, alle Scuole tecniche pareggiate di Cividate e di Perdenone, e alle Scuole magistrali di Udine, di Sacile e di S. Pietro al Natisone.

Ali esami di riparazione ner le licenze gionasiali e temiche e per i passaggi di classe e di ammissione avranuo luogo dal 1 al 16 di detto mese, e col sedici dello stesso avranno principio le lezioni.

All'entrata di ciaccuno dei predetti Istituti verrà pubblicato il giorno dell'incominciamento e l'ordine di essi esami per intelligenza e comodo dei candidati, i quali per ogni altro schiarimento possa loro oncorrere, si rivolgeranno al Capo dell'Istituto presso il quale amano iscriverai.

Il B. Provveditore agli Studi P. Massone

### Nucvi segretari comunali

In seguito agli esami tenuti in questi giorni presso la Prefettura furono dichiarati idonei all'ufficio di Segretario Comunale i

Dall' Ongaro Angelo di Perdenone con punti 44 au 60.

Tavoschi Gustavo di Ovaro con punti 40

Malisani Olivo di Manzano con punti 41 au 60.

Rupil Giuseppe di S. Giorgio di Nogaro con punti 40 su 60, Foscolini Attilio di Manzano con punti

43 on 60. De Martin Vinceozo di Mortegliano con ponti 42 su 60.

Brunetti Nicolò di Cavazzo Carnico con punti 44 su 60.

### Avviso interessante

I rispettivi parrochi e cappellani delle Chiese parrocchiali e fliali, le quali, come risulterà dai registri della R.ma Curis, hanno contribuito limosine per la facciata del Tempio del S. Cuore al Castro Pretorio a Rome, sono invitati a presentarsi alla Cancelleria Arcivescovile, che rilascierà loro il Ricordo spedito dal Comitato promotore, consistente nel prospetto visuale del magnifice Tempie.

#### Benedizione di una chiesa

Ci scrivono da Dogna che sabato 25 venns benedetta la nuova chiesa di S. Rocco in quel di Pontebba, cretta quest'anno per premure di quel M. R. Parroco o di quella infaticabile popolazione sulle rovine della recchia chiesa saportata dalle piene del settembre dello acorso anno, leri detta chiesa venno aperta al culto.

#### Chiamata della territoriale

Nella prossima settimana verra pubbli-cata la chiamata della milizia territoriale delle classi 1850-51, 1858-59, 1860-61. Le chà alla fine certe arti non hanno per effetto se non di mostrare la rettitudine e di milizie dovranno presentarsi il 16 ottobre per prestare un servizio di dodici gioroi.

#### Consiglio di leva

Seduta dei giorni 20-21-22-23 e 24 sett. 1886. Distretto di Udine.

| Abili di prima categoria     | N. | 209  |
|------------------------------|----|------|
| Id, di seconda »             | ,  | - 66 |
| Id. di terza 🌛               | 3  | 202  |
| In escervazione all'Ospitale | ъ  | - 28 |
| Riformati                    |    | - 72 |
| Rivedibili                   | ,  | 49   |
| Cancellati                   |    | · 10 |
| Dilazionati                  | ×  | 89   |
| Renitenti                    |    | 99   |
|                              | _  |      |

Totale inscritti N. 824

### Giubileo sacerdotale

Gamona, 25 settembre 1886.

Ieri il Rev.mo Arciprete di Gemona compiva il suo 25.0 anno di ancerdozio; ed i buoni Gemonesi gli fecero una di quelle dimostrazioni che se sono belle e grate perche semplici e sincere, sono altrettanto nguificanti perché spoutanes e limprovvi-

Ogni cato di persona accorse a presentare ogni cato di persona accorse a presentare auguri e felicitazioni al degnissimo Pastore: i ascerdoti e le autorità, i riochi ed i poveri, gli antisti e gli agricoltori, le contadine e le gentili signorine.

Nella anta della canonica erano in mostra

Nella saia della canopica erano in mostra i regali che gli vinnero fatti. Acc nuo ai prizorpari: due sibum in cui erano raccotte ben nilla ottocento firma: la Summa di S. Tomaso, edus. Pagnoni di Milano, regelu dei sacordoti gemonesi: un remoutori d'argento, regalo delle signore di Gemona: un qualtro con un bellusimo indirizzo, regalo della Società di Mutuo Soccorso; e mazzi di fiori freschi ed artificishi di finisumo

della Società di Mutuo Soccorso: e mazzi di fiori freschi ed artificiali di finisimo lavoro, e belle imagini, e simboli ecc. ecc. So poi anche che le invoratrei addette allo stabilimento Stroili ebbero il gentile pensiero di regalare Mone, Arciprete di un bellasimo agnello.

La sera si improvvisò una illuminazione: la piazzetta della canonica era piena di popolo: un distinto concerto musicale con scellissimi pezzi rallegrava la bellissima festa.

Bravi gemonesi: casi nell'Arciprate Forgiarini non outrano soltanto quel carattere spirituale che è comune a tutti i sacerdoti, ma ezandio quel complese di delicate virtù che rendono il sacerdote caro ed amabile n tartti.

tutti.

Beavi gemonesi: in questo risveglio di rabbia anticlericale, la vostra dimustrazione encera e pacifica fu una lezione, una pro-D.

### Dal manicomic

- Me ne congratulo che vogliate emulare le glorie dell'ultimo dei dodici Oesari. Il modello che avete scelto è veramonte degno di voi, quantunque potesse accadere ohe qualcuna delle vostre guerre avesse l'esito di quella mossa da Domiziano al Mariomanni. Ma ditemi, perchè, dopo uccise le mosche non le lasciate almeno in pace?

### Collaudo dell'organo della Chiesa di S. Spirito in Ospedaletto.

Chiamato ad esaminare e provare questo

nuovo istrumento in presenza dei molto Bev. signori dilettanti Copetti D. Giacomo, Ella D. Francesco, Aita D. Lennardo, Piomonto D. Pietro e dei signori Elis Elia organista di Gemona e Raffeello Tomadini pianista ed organista compouenti la commissione esaminatrice nominata da S. E. Ill.ma Moosignor Cappellari d'una parte e dal signor Benjamino Zapini costruttore dei

dai signor Beniaurino Zanini costruttore dei nuovo organo dali'altra, procedetti all'esame nel modo seguento:

Comineira visitzado i mantini costruiti secondo la più recenti medificazioni e trovatili conformi alla mia aspettazione, passai alla tastiera compesta di 53 note regosai and tauters composed at 55 note rego-lari. Esaminat la prontezza della meccanica, i registri, la pedaliera (di 27 note, croma-tica) i pedaletti di combinazione in numero di 7, il tutto relativo al progetto. Feci muovere i mantici per la comuni-

Feel muovere i mantie per la comuni-cazione del vento, e tutti i registri chiusi, colle mani sulla tastiera mi essicurat se ci fossero difetti nel somiere e non avendone fousero difetti nel somiere e non arendone trovati cominciai ad aprire un registro alla volta esaminando tasto per tasto. Vi riconobbi che ognuno rveva il suo carattere ben distinto: dolei i principali, acavissima la voce celeste e molto espressaiva col tremolo, soddisfinenti i flausi, brillanti le frombe, morbido e rotondo il suono della cornetta; i contrabbassi separati dal manuale sono ciò che vi ha di più distinto in questo nuovo istrumento. Lascio agli intelligenti lo apprezzarne il merito. Il ripieno è maestoso ed unito; la fusione degli attri registri perfetta.

fetta.

Dopo essermi assicurato dell'accordatura

manto esaminata sulla Dopo essermi assecurato cen accercanação ed averla particolarmente esaminata suita officio bassi e soprani, con tutti i registri aperti e a grandi accordi osservai se vi era vento a sufficienza, e trovatolo rispondente alla forza dell'organo passai alla parte in-

alla forza dell'organo passai alla parte interns.

Questa è talmente disposta, di mode che ad un bisogno il fabbricatore o accordatore può senza nessuna fatica penetrarvi. Le canne sono solidamente custruite e del metallo e legno conventto. Le grandi e le piccole a eguale distanza e ben sicure sulla loro base, cosa molto importante.

Il somiere che è il cuoro dell'organo è molto ben fatto, perchè ermeticamente chiuso con ganci di ferro e le canne sovrapposte sicure. Le valvole sono asconde la souola veneta, ma chvise comodamente dalle loro guide; le molle e gli uncinetti che comunicano colla fastiera e peduliera propriamente disposte, facili e pronte nei movimenti; il tutto secondo le regule dell'arte.

Avendo cusì proceduto nel sundicato essa-

menti; il tutto secondo le regule dell'arte.

Avendo cuel proceduto nel su indicato casme, e troyato l'organo coscienziosamente
fabbricato, buono e solido in tutto le sue
parti e conforme al progetto, i membri dolla
commissione, tutti d'accordo, convennero
nel mio asserto dichiarando l'istrumento
giustamente collaudato.

In fede di che mi dichiaro

Ganafalatto 21 satembre 1886

Capedaletto, 21 settembre 1886.

VITTORIO FRANZ Allievo di Lemmens e Tomadini.

NB. Durante l'esame venuero general-mente avvertite alcune acouse e abalzi nel mente avv-ritio alcune acosse e abalzi nel suono, massime quando l'Organo veniva tratlato nel genere brillante. Fu constatto ciò non dipendere dalla fabbricazione, nè da drietti nei mantici, na benel dall'oradiamento della pavimentazione dove questi sono collocati. Tale spiegazione venne data dallo stesso sig. Zannoi e credo che a quest'ora vi abbia di già rimediato.

### E sempre menzogne

Il nig. Pacifico Valussi tenta scuotere da ne ogni responsabilità delle grida di morte emesse dai monellà com'egli li chiama, che presero parte alla dimostrazione della sera del 20 settombre. Noi gli rispoudiamo che se egli non era in persona alla testa di quella piazzata, l'ha però promossa col mettersi alla testa del comitato che pub-

quella piazzata. I ha però promossa col mettersi alla testa del comitato che pubbicò il manif sto, e oggi articoli pubblicati nel suo Giornale ha influito parchè la medosima prendesse la piega che ha presu. Mente poi il sig. Valussi quando dice di avor ruccolta da altri giornali la voce che l'istituto di S. Spirito dovea pasare in mano ai Gesuiti. Prima di raccoglier quella voce avea modo di accertarsene na egli invace avea modo di accertarsene na egli invace, seguando il suo astema, preferi atampare addirittura che era già stato stipulato anche il contratto regolare di cassione. Tanto rispondiamo all'articoletto inserito oggi dal sig. Valussi nel suo Giornale, aggiungendo che se dovessimo smentire tutte la dicerie più o meno baffonesche dei giornali liberati in genere e del Giornale di Udine in ispecie dovremmo impiegare ogni giorno l'intero giornale.

### Passatempo

Sonetto logogrifo.

L'altro giorno dicevami un 6 Che il naso ha lungo come grigio ha il J. Che l'adoprar la eferza non va 4 Piuttouto che mandar vano 7. Eccomi dunqua a dir: (e non mi 🛦

S' anco per uno vo sferzando 5) Nei color oggi il tornaconto è 4, Che chi li muta non è ciuco s.

Perció, brava! chi porta or rosso il 5 Pronto a cangiario come cangia l' 4 Quel schifo rettil che mi chiude il 5. Ma tu, gentil, cui son mie rime 5, E a cui la bite contro il vil uon 5, Tosto gli grida: « oli va 20 !»

D. P.

Spiegasione del logogrifo di sabato 18 sett. Rosa - ora - cosa - mora - ramosa - mora - osa - muora - amaro - amo - caro - usa -Tamo.

CORNAMUSA Diario Sacro

Martedi 28 settembre - s. Vencesiae martire.

### L'apoteosi di un assassino

Ieri a Roma a spese del Municipio vennero rese solenni onoranze agli avanzi di Cesare Locatelli giustiziato per avere assasinato proditoriamente un gendarme pontificio, aggredendolo alle spalle.

pontificio, aggredendolo alle spaile.
Siccome l'assassino era un agitatore rivoluzionario di disordini e capace, come lo fu, di commettere un assassinio, e l'assasinato era un povero gendarme agherro del Papa, il Locatelli è un martire e le sue ossa furono trionfalmente portate in giro e riseppellite con tutti gli onori, a spese dei contribuenti. E' un enorme scandolo la stessa Gazzetta d'Italia ebbe il coraggio di dichiararlo.

di dichiararlo.
Essa ha scritto che il Locatelli non ha il diritto di ingrossare il numero dei martiri della patria. « E' scouveniente — dice quel giornale — di cercare di mettervelo, Locatelli, da qualsiasi verso lo si voglia prendere, non rappresenta che l'assassinio politico; tributandogli delle onoranze le si tributano all'assassinio. Ammettendo anche che fosse innocente e dovesse subire una condanna ingiusta, si potrà piangere l'ercondanna ingiusta, si potrà piangere l'er-rore giudiziario, ma nulla più »

rore giudiziario, ma nulla più »
Passeranno degli anni, forse non molti,
e nessuno avrà utritto di meravigliarsi se
le ossa di Misdea, dissepolte e portate in
trionfo verranno poste in un monumento,
eretto a spese della nazione, cou questa
iscrizione:

L' PPALIA RICONOSCENTE

### Una nave in fiamme

Una nave in namme

Si annuncia da flume in data 24:

Iersera aile ore 10, la nave italiana Nicola qui venuta per caricar benzina, s'era
ancorata nel porto interno; per essere, a
quanto si suppone, stata colpita dal fulmine
prese fuoco e l'intero corpo del bastimento
fu preda delle fisimme, offrende uno spetta-

fu preda delle fiamme, offrende uno spettacolo spaventevolmente grandioso.

Il cap del porto si portò a bordo di un
piroscafo nel porto esterno per mettere al
sicuro gli altri bastimenti. La burrasca e
l'elto mare rendevano però difficili le comminicazioni col porto esterno e furono prese
le necessarie misure di precauzione per garantire il porto. A mezzanotte riusci al
Capitanato del porto di far rimorchiare la
nava in fiamme fuori del norto. Cuattro nave in flaume fuori del porto. Quattro uomini della ciurna furono sa vati da un piroscafo inglese, e sino ad ora si ha noti-zia di otto morti.

### TELEGRAMMI

Londra 25 — Il Parlamento è stato pro-

Il d scorso della Regina dice che le re-lazioni dell'Inghilterra colle potenze estera sono amichevolt. Soggiunge che l'ammuti-namento di una parte dell'esercito bulgaro produsse l'abdicazione del Principe Alessan-dro e che fu stabilità in Bulgaria una Reg-genza la quale, ora, amministra gli affari del Principato, ove si fanno i preparativi per la elezione del nuovo Principe, secondo il trattato di Berlino.

S. M. prosegue che, rispondendo alla co-municazione della Porta alle potenze firma-tarie del trattato stesso ha dichiarato che, per quanto concerne l'Inghilterra, non sara fatta alcuna infrazione alle condizioni ga-rantite alla Bulgaria dai trattat, e che u-guali assicurazioni furono date dalle altre potenze. Il discerso della Regina dice che le re-

Parigi 24 — Alla Commissione del bi-lancio, Goblet domandò si ristabiliscano al-cuni crediti ridotti e soppressi nel bilancio dei culti. Soggiunge che sosterrà integral-mente il suo bilancio dinanzi alla Camera, La Commissione con 8 voti contro 5 mantenne tutte le riduzioni.

Dopo un discorso di Wilson la Commissione decise di mantenere il bilancio straordinario che il progetto ministeriale sop-

Madrid 24 - Il vescovo visitò Sagasta per intercedere in favore degli insorti pri-gionieri. Sagasta rispose che il governo non

desidera che tutti si condannino a morte, ma la leggi devono essere eseguite; però farà tutto il possibile in favore degli accu-sati conciliando le leggi con la ragione di Strato. State.

- Al Gaulois telegrafano da Madrid che il generate Villacampa fu dal Consiglio di guerra condanuato a morte. Sarà fucilato per la schiena.

UABLO MUEO gerente responsabite.

### LE INSERZIONI per l'itaila e per l'estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi del GIORNALE

### ORARIO DELLA FERROVIA

| PARTENZE                                                                                                    | ARRIVI                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ore 1.43 aut. misto.  5.10 > omnib.  10.29 > diretto,  VENEZIA > 12.50 pom. omnib.  5.11 >  8.30 > diretto, | > 619 > iretto                                                                     |  |  |
| ore 2.50 ant misto<br>per 7.54 o nib<br>Commons 6.45 pam.                                                   | ore 1.11 ant misto omnib. Cormons 12.30 pura.                                      |  |  |
| Portable 10.30 odnajbi<br>4.20 pom.<br>6.31 diretto                                                         | Ore 9.10 aut. omnib. da 10.09 diretto PONTERSA 4.56 poin omab. 7.35 * 8.20 diretto |  |  |
| ore 5.15 aut. 7.47 per 10.20 Cividale 12.55 pond. 6.40                                                      | ore 5.02 ant.<br>7.02<br>da; 9.47<br>Cividal 12.37 pom.<br>6.37                    |  |  |

### Osservazioni Meteorologiche

| Stazione di Udine R. Istituto Tecnico                                                                                                                                                                          |              |                                         |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 23 - 9 - 86                                                                                                                                                                                                    | ore 9 ant.   | ore 3 pom.                              | ore 9 pome                              |  |
| Barometro ridotto a 0 alto<br>metri 116,01 aul livello del<br>mare millim.<br>Umidità relativa<br>Stato del ciclo del<br>Acqua cadepte.<br>Vento direzione<br>Vento velocità chilom.<br>Termometro centigrado. |              | 742.1<br>83<br>coperto:<br>84<br>E<br>2 | 743.1<br>91<br>piovoto<br>140<br>N<br>1 |  |
| Temperatura massima winima                                                                                                                                                                                     | 93.9<br>15.8 | Temperature                             |                                         |  |

### INCHIOSTRO MAGICO

Trovasi in vendita presso l'ufficio aununzi del nostro giornale al fiacon, don istru-zione L. 2.

### COLLE LIQUIDE

Il flacon cent. 75 Deposito all' nfficto annunel del Cittadino Ittaliano.

### NOTIZIE DI BORSA

Udine li 27 Settembre 1886

| Rend, it 5010 god da 1 Luglio | 1886<br>da L. | 100 80 a L  | 100 60 |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------|
| id id da 1 Gennaio 188        | 7 da L.       | 98 33 a L.  | 98 43  |
| Rend. austr. in carta         | da F.         | 83 84 s. F. | 84     |
| id in argento                 | da F.         | 84 50 a F.  | 84 78  |
| Fior, off.                    | da L.         | 201 a L.    | 201 25 |

da L. 201 a L. 201 25

### NON PIU INCHIOSTRO

Bancon ote austr.

Comparata la penna preminta Heinine a Hancherte, Basta immergeria pèr du "litante nell'acqua per ottenarse ma bella sopitura di color violatto, come il miglior inchiostro! Utificationa per viaggiatrei, e ucumini di affari. Alla penna va unito rea raschiato in metalio.

Trovaci in vandita all'ufface ammani del Cijandio Partico, a contemini di O l'una.

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

provveduto all'origine

BERGHEN Approvate dalle Facoltà di Medicina, ed estra

da fegati freschi e sani in Terranova d' America.

In Udine presso i Farmacisti Bosero e Sandri,

COURTER SE

STATO CIVILIE

BOLLAT. SETT. dal 19 al 25 settembre, 1886.

Nascita

Nati vivi maschi 9 femmine 12

Morti a domicilio Maddelena Pittilini-Cassutti fu Giacomo

d'anni 54 contadina — Domenica Giampietri-Zampi fu Pietro d'anni 60 estessa — Mar-

Morti viell'Ospitale civile

Ercole Camerinatti di anni 1 e mesi 6 -Giovanna Arghi di anni 1 e mesi 2 — Fi-lomena Ciodoli di giorni 12.

Morti nell' Ospitale Militare

Vincenzo Di Qual di Lorenzo d'anni 22

soldato nel 6.0 regg. Alpini — Giovanni Bini di Giovanni d'anni 26 carabiniere reale.

dei quali 3 non appartenenti al Comune di Udine.

Eseguirono l'atto civile di Matrimonio. Guglielmo Celesti ottonajo con Angela Facchinato operala — Pietro Umberto Ma-

gistrie agente privato con Maria-Vittoria

Pubblicazioni esposte nell'Albo Municipale Antonio Pinzani agente privato con Egidia Cornello casalinga — Luigi Mariotti guardiano ferrovancio con Maria Olivi ca-salinga — Giovanni Scrosoppi orelice con

Lavinta Janchi civile — Fdippo Ceniccola agricoltore con Luigia Bon casaling...

Agosto casalinga

cellino Beltrame di Luigi d'anni 2.

2

Totale N. 9.

Totale N. 25.

morti > Esposti

dietro il Duome.

### 

8.30

### LUIGI PETRACCO

UDINE - in Chiavris - Udine

Il actioscritto avverte la sua numerosa clientela

Il actoscritto avverte la sua numerosa clientela che nella sua. Farmacia l'érousei un copioso, assortimento di Candele di Cera delle primarie Fabriche Nazionaltit. Come de la primarie Fabriche Nazionaltit. Come de la primarie Fabriche Nazionaltit. Come anche na integrata conservatori de la conservatori de la conservatori de la conservatori della conservatoria dell

Luigi Petracco

**ไปยกษลยลยยยยยยยยลยลยลย** 

## LAVORATORIO IN OGGETTI DA CHIESA

sioni, promettono esattezza ed eleganza nel lavoro nouché modicità nei prezzi.

NATALE PRUCHER e Comp.

Liquore stomatico da prendersi solo nell'acqua od al Seltz.

Acresce l'appetito, rinvigorisce l'organismo facilità la digestione.

75 Si prepara e vendesi alla farmacia BOSERO e SANDRI - Udine.

**ZU** ANNI D'ESPERIENZA **ZU** 

Le tossi si guariscono coll'uso delle Pillole alle Fenice preparate dai farmacisti Bosero e Sandri dietro il Puomo, Udine.

ANNI D'ESPERIENZA OF

### PREZZO CORRENTE DEI CONCIMI

POSTI IN VENDITA-

dilla soaceta anonima per lo spurgo pozzi neri y in UDINE

- 1. Concime umano concentrato in polvere inodora per quintale . . L. 6.00
  2. Iugrasso completo . . . . . 2.00
- 3. Materie fecali ed orine per ettolitro . 0.30
- Tali prezzi vengono mantenuti Bap al 31 dicembre 1886. per grosse partité si accorda uno sconto.

I sottoscritti si pregiano di partecipare alle spot-tabili Fabbricerie ed al Rev. Clero Diccesano, che nel suo lavoratorio, in via del Cristo, si eseguisco qualsiasi lavoro per uso Chiesa, come: candelieri croci, tabelle d'altare, reliquiari ecc.; e si fa pure qualunque riparazione a prezzi convenientissimi.

Fiduciosi di vedersi onorati di copiose commis-

# IL STROLIC FURLAN PIERI ZORUT 1887 RISUSCITAT 1887 CELEST PLAIN An II An

1

Si vende dai principali librai, edicola e tabaccai

### ELEGANTE REGALO PER SIGNORA Nocemeire con tutto l'occorrente per scrivere. minica, astracie per penna, portagenne, matita, l'il moremere è in tela inglose a rilievi con mer-

Idine (TIPOGRAFIA PATRONATO) Udine